

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest U.C. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 03.01.206/a



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 03.01.206/a



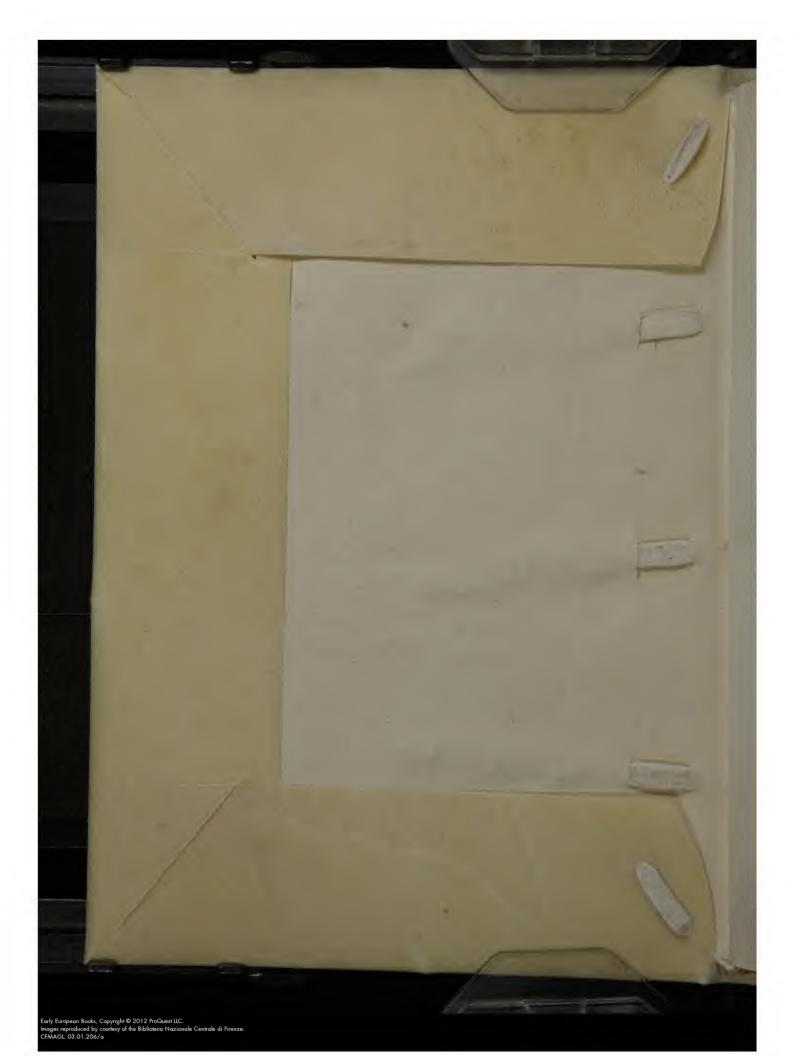



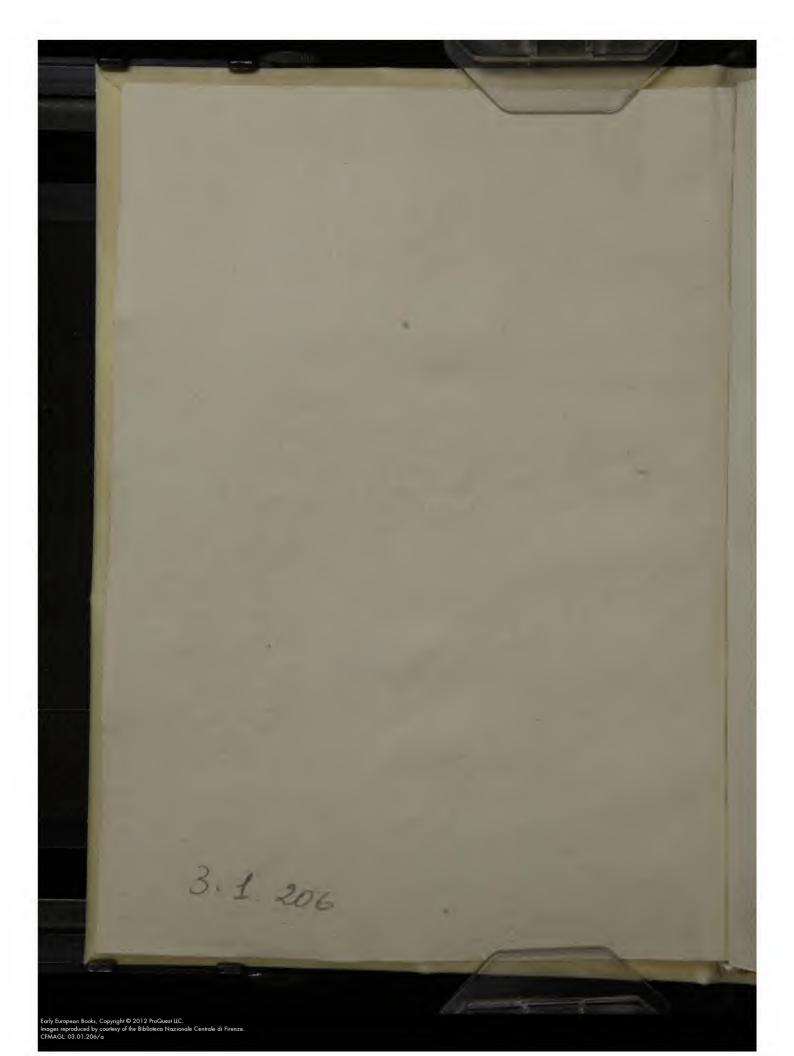

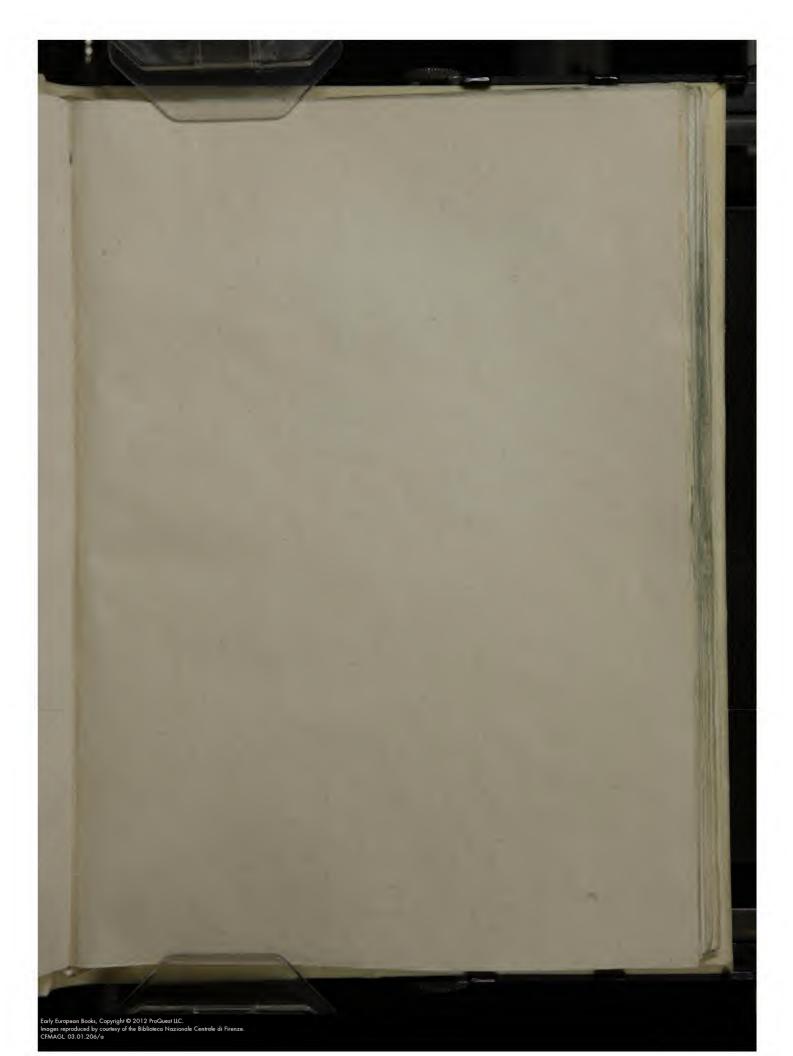



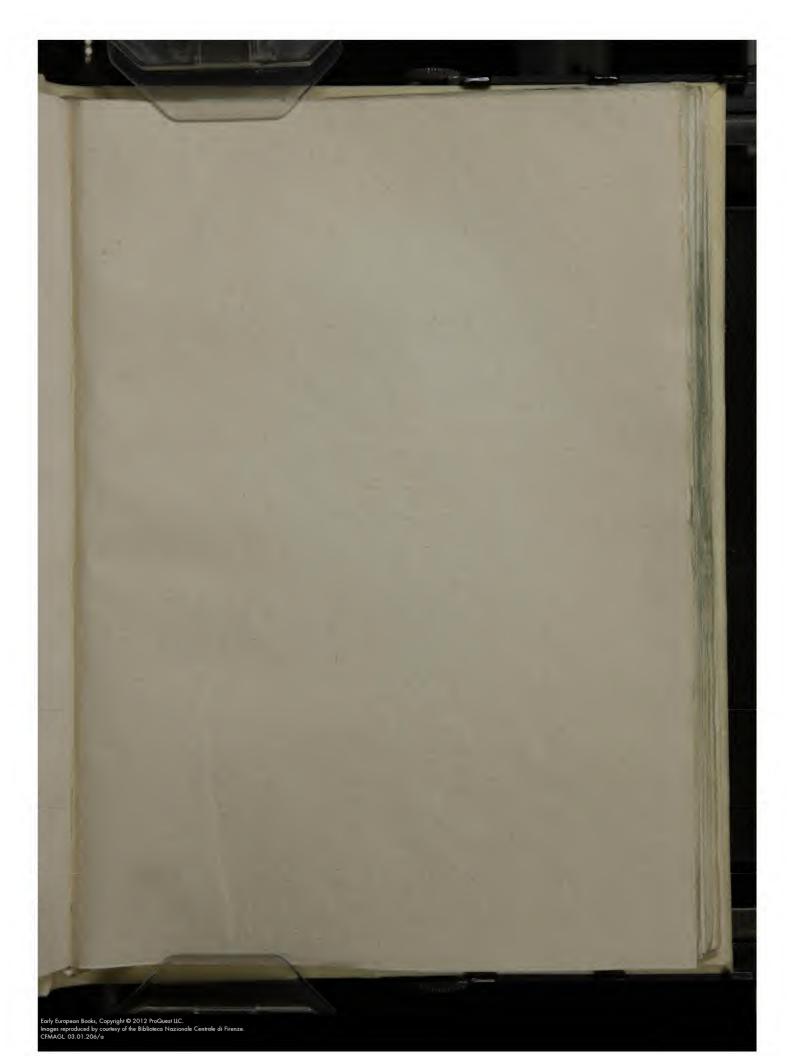

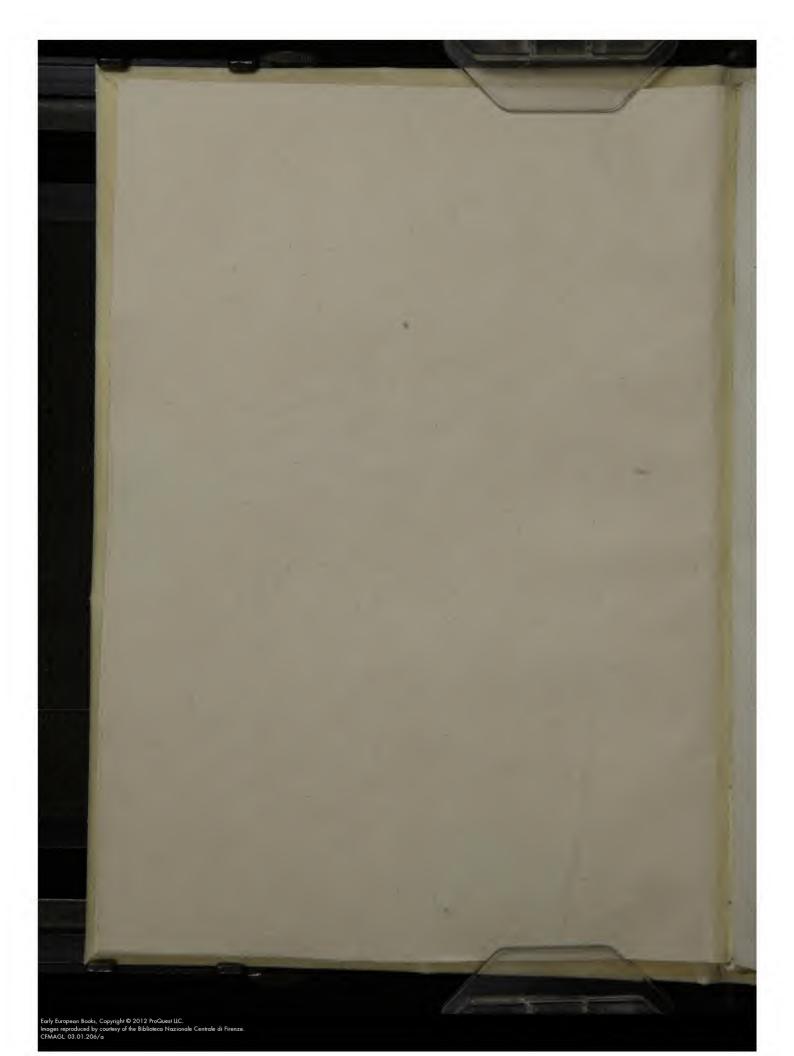

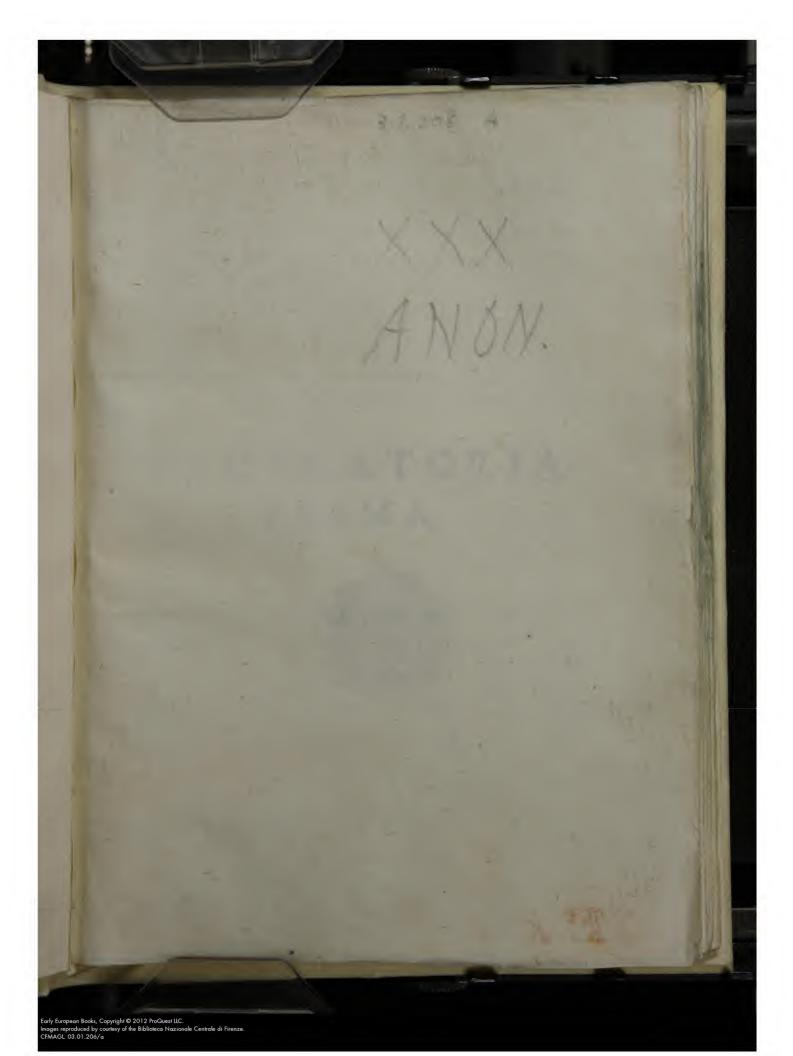

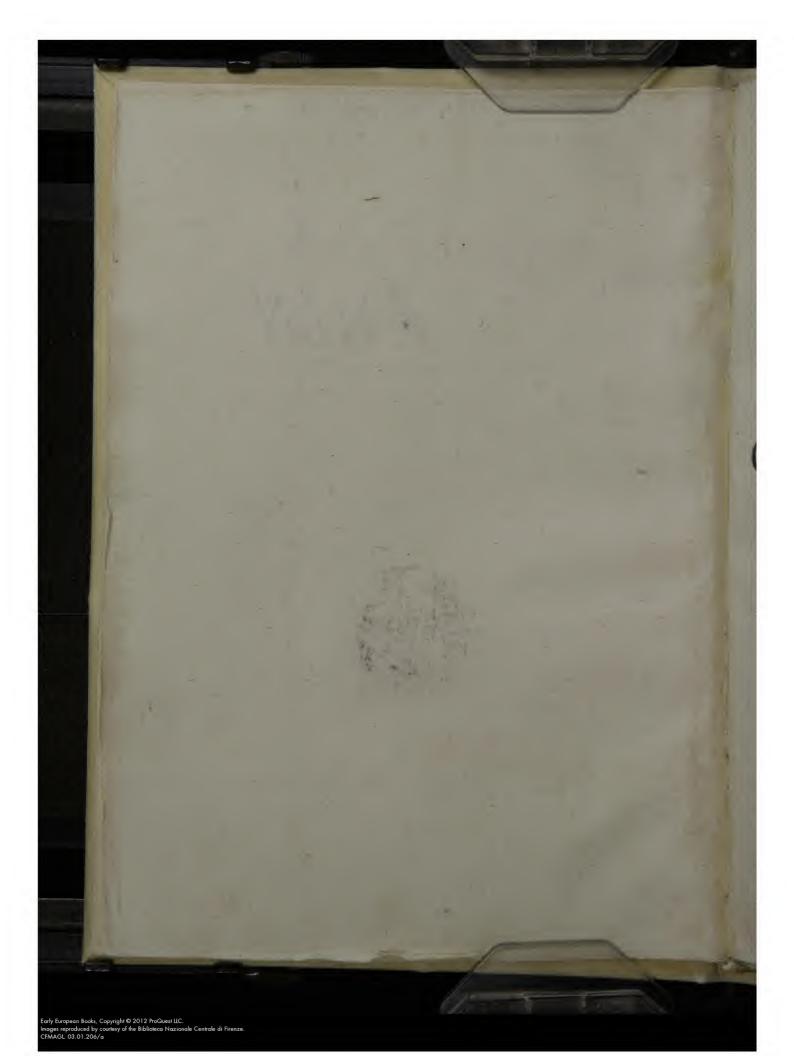

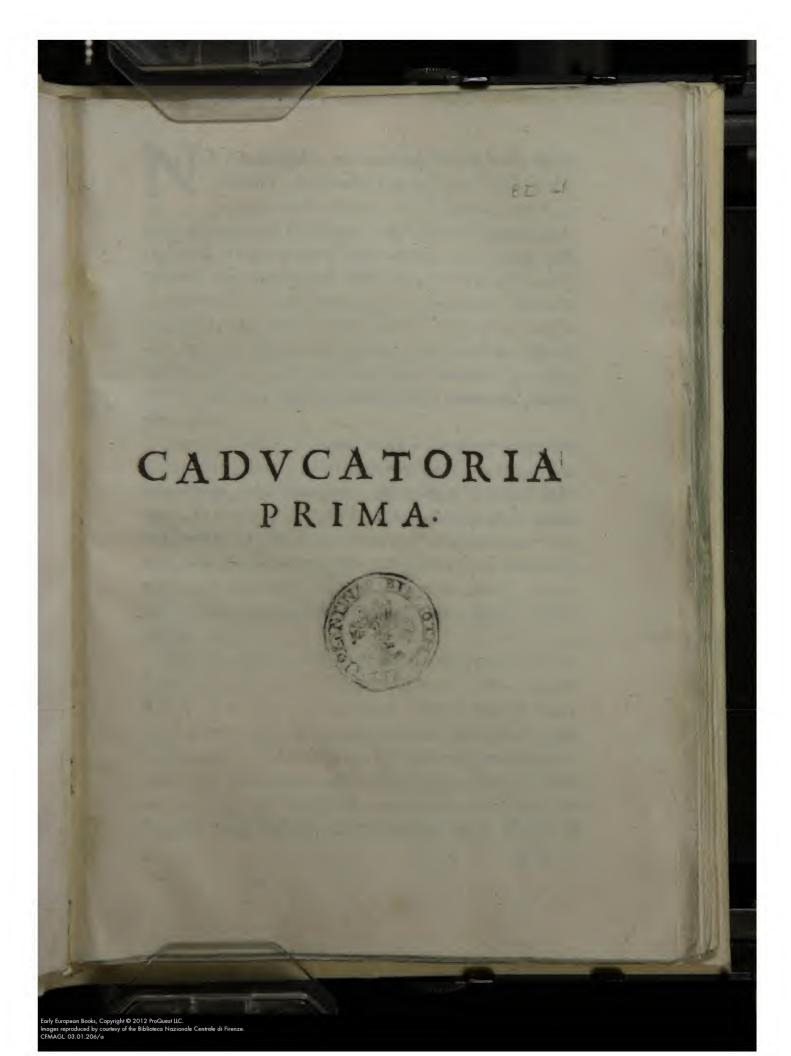

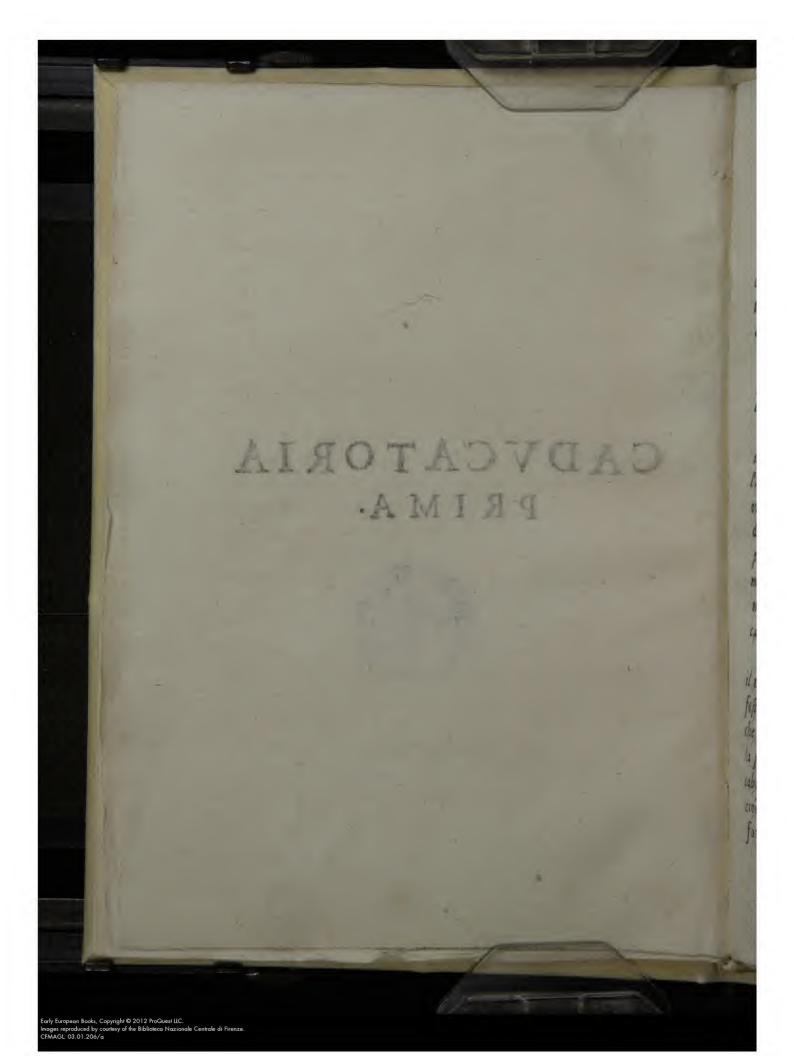

On è marauiglia, che vedendosi le miserie, & le calamità, prouandosi i disagi, le stragi, le desolazioni della guerra, ormai si cominciaprir gli occhi alla concordia Christiana, & gittato il sanguinolente ferrost stringa il sacrosanto caduceo, che ci inuita all' vnione, alla composizion delle rise, & delle discordie, ci ammonisce de' soprastanti pericoli, per le nostre indebolite forze contra Eretici, & infedeli, che si apral'orechie alla sapienza diuina, che con alta, & incessabil voce cl chiama alla pace, chela sua Chiesa sopra l'immobil base della pace ba fondata, superate le contese della carne, del secolo. dell'inferno.

Comincia ormai l'umana cecità d sgombrar le tenebre delle passioni, prinate, à lenarsi la benda dell'alterezza, dell'ambizione, dell'ingordigia, et à mirar le delicie dell' ozio, la dolcezza del riposo, la consensezza della quiese dell'animoi, sin'oggi si importuna, of computamente occupato nelle fraterne battaglie, per esponersi poi inaueduta mente alla miserabil seruitù de' Communi inimici, indomiti barbari come già la sediziosa Grecia, Egitto, Africa, et) Asia.

Par ora à punto, che raggio di diuina grazia rischiari il nubiloso, & fosco intelletto de mortale, et) ci manifesti la pace esser il sommo bene, essendo l'istesso Dio, che si chiama nelle sacre lettere ya, cioè almo spirito, per la fecondità, che procede dalla bontà per natura comunicabile, & dall'amore, onde si dice ancora spirito pacato, cioè pacifico, & tranquillo, che apparendo à Moise in forma di suoco ardente, non di struggena come contrario al

legno,

legno, ma illuminaua come amoroso dell'occhio, & dalla

buona disposizion del cuore.

Conoscer in questi funesti tempi la prudenza ciuile con lesti della pace, miragli effetti ostili esser dottamente oppressi non solo alla felicità, ma ancora all'umanità, non esser cosa più perniciosa, es pestifera alla vita ciuile de romori d'arme, perche cirendon del tutto simili alle sere, et ci ritornan alle selue, à diserti, rotti i legami delle sante leggi, est dell'amicizie ciuili, spianati, et arsi gli

edificij spiantate, & disolate le città.

Oggidi considera la politica intelligenza, con si osossica speculazione, che nuna cosa ò naturale, ò arteficiale non può durare, se non per beneficio della pace, laqual'accorda i contrarij moti, et suoni, congionge le contrarie qualità vnisce i contrarij vmori, & le diuerse nature, & sesti accopia. così da, et conserva l'esser, la vita, la perfezione à qualunque soggetto, che per opera delle pace i cie li, et gli elementi, il mondo (che consiste non men nell' ordine, che nella sostanza ) constituis cono in essere, & ammirabil bellezza, onde per operasua il freddo, il caldo non estingue, il secco l'omido non consuma. gli animali si mantengono in vita, i corpi sant, l'anime regono i cor pi, i prudenci i semplici, i padri i figliuoli, i padroni i ser ui, i prencipi isudditi. cosi concorda, & feconda non sol la gran machina dell'oniuerso, ma ancora i risquardeuoli, & viili regimenti ciuili. Onde questa è la lira di Orfeo, che col soaue suono trasse le fere prese per li huomini seluagi, & vagabondi da' boschi alla vita sociale,

& ciulle, la cetra di Anfione, che mose le pietre intese per li buomini rozì, & insensati ad edificar la città di

Ma che più efficace argomento della virtu della pace, che la creazion di un sol'huomo, dal cuilato il Greator trase la donna, accioche un'istessa massa di carne moltiplicando viuesse in individua pace, ricordeuole della sua misteriosa origine, & solo autore, che la generazione la qual senza cognizione, of pace non produce frutto, che l'educazione, laqual senza vinione, et pace non sortisce effetto? El'instituzion ciuile, laqual senza compagnia, et pace non riceue forma? di modo che si come la pace è cagion di tutti i beni, cosi la disenzione, et la guer ra è origine di tutti i mali, & ciascuna cosa per l'uni on si conserua in vita, & si corrompe per la disunione.

Regna veramente la pace da esser da ciascheduno abracciata, & riverita, per hauer collocato il suo sublime seggio nella volontà regolata, & giusta, alla qual'à pun to dall' Altissimo su mandata con la lieta nuova della sua ue nuta in carne. Poscia dalla istessa sapienza incarnata, continuamente è stata predicata, seucramente comandata, religiosamente da' suoi santi discepoli, & fedeli ministri osserusta, data per segno s et precetto a suoi, che la portassero alle case, alle Città, alle Prouincie, à prinate à Prencipi vditori della dottrina, & legge celeste, & che concorreuan all'edificazione, non della detestabil torre di Babelle, che significa la dissenzione, en la confusione, ma della Santa Città di Gierusalemme, che si interpreta patria della pace, che è la Santa Chiesa, et)

religion (ristiana, onorato già il mondo della quiete, et)
felicità del regno de' Cieli, con la qual pare la Chiesa diarmata, & ignuda, ha superate le potenze, et) arme
delle tenebre, et) del secolo, à cui con alta, et) indefessa
voce chiama, et) esorta l'huomo ciuile, che natura similmente alla pace ha prodotto, perciò l'ha generato ignudo,
acciò egli sia di costumi piaccuoli, es mansueti con lingua
piegheuole, et) veloce, atta a distinguer, et variar la
voce, più soaue di quella de gl'altri animali, acciò commodamente opprimendo, es manifestando i concetti dell'animo, gli affetti del cuore susse studioso della compagnia,
et) della conuersazione, con la qual passasse la vita congionti in nodi di cara pace, et) di sincero amore.

Perche fu l'huomo creato di terra immobile? certo perche egli amasse la quiete, suse vmile, vmano, graue, pacifico. La qualsi come non si può conservar senza la compagnia dell'acqua, et) de gli altri elementi, così l'huomo non può durar senza compagnia! onde il Creator conoscendo la debolezza, & breuità della vita humana, El la dificoltà, et) impedimenti della vita solitaria, dell'huomo solitario spiccò la sua prima compagnia chiamata matrimonio dalle parti vicine al cuore, acciò egli affettuo samente l'amasse laqual è origine di tutte l'altre compagnie si domestiche, come ciuili, le quali tutte deriuando dalla fucina del cuore, doue Amor, che è autor dell'amicizie, delle congiunzioni, dell'unioni, et paci, tempra le sue quadrella naturalmente senza la pace non si posson ricrouare, ne le Città, et glimperii fondare, nela vita si può comodi, et longamente sostentare, ne la felicità godere.

Onde

di

Onde è nato insieme co mortali il soaue. Or dolce desiderio della pace, ma ò l'ambizione, & la cupidnà, quasi rapida fiamma, che esca dalla fornace del petto lo circonda. & diuora, ò vero la peruersa consuetudine quasi rouinosa, et) soprabbondante materia l'opprime, perche l'huomo nella folta caligine del fisror de gli appetiti inuolto, et da funesti affetti trasportato all'ingiurie, all'offese, à danni del frarello, vestendo il corpo conforme alla ferità dell'animo cor rotto, quasi mutato in fera, di dura, & aspra scorcia di metalli ammanta il capo, il petto, il dorso, et quasi acute, et spante corna le braccia estende, impugna l'affillato, et fulmineo ferro, e'l fratello assale, ne bastandogli il corpo naturale, ne forma un vasto composto di ordini militari distinto in varie squadre, et battaglie, ne di tale ancora contento, salito sopra feroci animali, quelli arma, et isprona à spander il sangue fraterno. ma qui non termina l'implacabil furore omano, che musue contra la propria carne gli elements, rinchiudendo il suocone i grossi, et ampij metalli, et di terribili sassi, et grosse masse di ferro armate lo disserra, et iscaglia, quasi in bersaglio contra lei. l'impregiona nelle soiterrance cauerne, con diabolico artificio, non men che crudele, et lo constringe con empito, et spauen tosorimbombo far volar la terra, et gli abitanti, et precipicarli no cupi abissi, ouero libero lo caccia in mille immode fi modi ad arder gli buomini, le case, le cicià, l'aere di nembi di saette, di pietre, di catene, di acuti, et roi mli metalli ingombra, et quella furiosa, et mortalmente tempesta, et fulmina: l'acque leua da suoiletti, la terra innonda, es inmenti affoga, i fonti, et le cisterne arma di veleni, et con la sete

a vita loro estingue, ouero di fiamme, & col molle bumore i corpi loro arde, & destrugge. Che più? Ma se la materia furiosa de gli appetiti irragioneuoli una volta si consuma, quell'alto incendio dell'alterezzainordinata, er dell'infaziabil auidità delle cose terrene esala, & scomincia raserenar la mente, comincia à sfauillar, & risplen der la natural inclinazione alla pace, ò quanto più cara, Es gioconda riesce à studioso della guerra, prouando, che la medicina di tante miserie, & calamità è la pace, la saliste, & felicità dell'umana condizione è la pace, che infinito sarebbe il durissimo fragello della guerra senza il fin della pace, che il valoroso capitano non procura le vitto rie, non istima le palme, & le corone se non per longamente fruir la pace, che i Prencipi, o i popeli non si muouon all'arme, se non per far ampli acquisti di libertà, & di sicura pace.

Percio i Prencipi senza comparazione acquistan maggior gloria col mezo di sante leggi, & irreprensibili costumi gouernando i suoi sudditi in pace, che con soperchie armate campali, et nauali muouendo guerra, ora à vicint, ora a vimoti, ora con le reti, et la pania dell'insidie gli stati alzrui prendendo, onde chi è tanto grande adulatore, et se-del di Marte, che più non lodi il puro secol d'oro di Saturno, che gl'impuri, & ruginosi nostri secoli di serro e chi non stima maggior la gloria di Salomone, di Numa, di Augusto studioso della pace, di quella, di Nino, di Ciro, di Alessandro, di Romulo, che tuttalalor vita donaron alle battaglie? Cristo Re della pace non sondò egli in comparabilmente maggior regno, che non sarà mai, ne da temparabilmente maggior regno, che non sarà mai, ne da temparabilmente maggior regno, che non sarà mai, ne da tem-

de

000

po, ne da luogo terminato, ne da altra potenza soggiogato) di Mosè capitan del Signore de gli eserciti, il cui reame ò prencipato non parlo oltre gli stretti confini di Palestina, & con l'arme acquistato, in continue sedizioni nutrito in se stesso diviso, da sorze esterne più volte battuto, & disolato non è peruenuto à secoli sin'ora passato del

tranquillo Christiano.

Per tanto concludiamo, la pace eser bene vniuersale; che à Prencipi : popoli, le città, gli stati conserua, et) aumenta, madre delle virtu, et) delle buone arti, che la nostra condizion caduca, & mortale con riparabili successione muluplica, et dalla tirannide del tempo difende, la qualchi cemerari turba è olere modo imprudente, et inimico della natura, chi non abbraccia, Tanto più chi dal Signer Dio è collocato in erminenza di molte forze, & di grand'Imperio, à cui quasi in sommo della ruota della fortuna, come in mezo il teatro dell'umana felicità, tutti gli occhi de mortali fanno immensa corona, dalla cui prosperità parche l'oniuersal quiete dipenda, quasi grandissimo padre di famiglia fatto padre di molti prencipi, et popoli, par, che questa gran casa del mondo gouerni la cui gloriosa aquila, Prencipi, et popoli quasi piccioli veceli à stuoliuan seguendo, or i fragmenti delle sue prede aspertando, et pascendo.

Onde già riuolgan il volo de'suoi legni verso à suoi Occeani Atlantici, etropici Indici, Sinensi che bagnan, et discorron tutte le parti dell'aterra. Peruciani, Pacesi-ci, Magallanici, ò Australi ò vero verso i suoi bollenti golsi Messendini, Bengalani nell'India Mesicani nell'A-

3 me

merica, et ci liberi i nostri freddi seni Adriatici in Italia co me Colomba dalla naue di Noe, ce sato il dilunio delle discor die Christiane, oggimai prenda nel rostro l'olino del caduceo et posti al suo Prencipe sido segno di pace, et di serenità ecco l' arco della volonià della Serenissima Republica rotta la corda della memoria dell'offese le corna de giustirisentimenti, et su rori chinate à terra deposto il turcasso de gli eserciti con manifesto segno di amicizia confederazione, & pace aspetta condizioni oneste, & tali, che fermin la vera pace, la qual non può esser senza le scambieuoli sodisfacioni, et debite restituzioni lo dice il padre dell'istorie Tucidide. Parimente non può esser vera pace quella che da sospetti non libera, che i pericoli non si moue, che dalle spese non solleua, che le simulazioni, et l'arti non discacci gli affetti non moderi, l'altrui potenza inuidij, all'altrui libertà infidij, gli inimici altrui protega, et con loro si accompagni le discordie de vicini nutrisca, le fazioni più debols foments, et) pianpiano tiri sotto l'alti della sua clientela, et vassallagio, & sogezione, che non lasci le pretensions di esser arbitre de Prencipi liberi, & Supremi, gli abusi delle ingiuste operazioni con buona intenzione, la confusione delle forze della fortuna con quelle della ragione, la maggioranza de titoli sopra quelli che non dipen don da loro nell'ordine del comandare, (1) vbidire ritenendola sol nell'ordine della degnità, & della buona

gli

tali

r.m

ner

fên

del

110/

17:17

mpe

Chris

tra (fei

Poni

tam

1429

In somma quella è vera, & real pace, che è senza vizio, fatta con sincera, & volontaria riconciliazione, con pronta, & larga satisfazione, & saldo fondamento di ce, che è fatta secondo le regole divine, cioè con timor di Dio, amor del prossimo zelo della religione, et della giustizia, che ci aguerisce contrai vitij, contra i ladroni,

gli miqui, & i scelerati.

Questa è quella pace laqual lasciò il saluator à suoi con tali parole. Pacem meam deuobis, pacem meam relinquo vobis, non quomodo mundas dat ego de vobis, cioè io non vulascio una pace mondana men tita, et mascherata, tanto peggior della guerra, quanto più sacilmente può nuocer, es veider un cibo venenoso inzuecarato, tale è la pace, che al grege prouano i lupi dipelli di pecore, est di agnelli ammantati, che si sanconoscer à macelli, alle stragi de gli innocenti ammali.

Alla vera adunque, & sincera pace Christiana, per beneficio, & accrescimento della religione si deuon disponer i Cristiani Prencipi, per sicurtà non tanto de Statiter reni, quanto de stati dell'anime, & de Stati ereditarij dell'eterna beatitudine, imitando gli inustissimi, & gloriossissimi maggiori, che spingeuan le loro armate contra gli inimici del regno di Christo, psurpatori, ditanti regni, en imperii, en sacheggiatori di tante città, & promincio Christiane, inumani carnesici di tanti nostri fratelli, sa crilegi profanatori di tante Chiese, violatori, di tanti mo nasterij, stupratori di tante vergini dissimulando l'occa-sponi delle diserenze, et degli odij fraterni Tale su il famosi simo Aragonese Alsonso, cho consigliato con auanzaggiose arme assatir la Francia, doue pretendeua non puo-

puoche città, essendo all'ora battuto Carlo da gli Inglesi recuso aggionger afizione, & esterminio al fratello similmente proposta al magnanimo Re occasione di trar molsi danari della pace co' Veneziani, & Fiorentini, rispose douerst donare, non vender la pace. ORe veramente non men generoso, che pio, et) Catolico, che haureb be risposto se hauesse vditi i consigli de nostri tempi? come baurebbe sofferti ministri tanto audaci, che con capitali eccessi haueser violate le legi di santa pace, co Prencipi di tanta fede, et osseruanza ? bauesser contaminate, et brutate l'arme spagnuole con le compagnie de corsali assallendo i legni de Prencipi Cristiani in nodo di amicizia congionti, continuando scambieuolmente i loro ambasciatori residenti, spogliando di grossissimi capitali i mercanti Christiani non meno che gli Ebrei, et i Mori pur assicurati dalla publica fede, et inuiolabil lege delle genti et della natura, che ci insegna non douer far ad altri quel lo non vogliamo sia fatto di noi.

Ma scancellist dalla memoria del nostro puoco selice secolo oltraggi tanto inumani, da non esser mai registrati alla posterità per conservazion della nostra sama, El per non lasciar tanto scandalosi, Es abominevoli esempi à corrozione dell'età a venire, et ritornist à gli abbracciamenti della concordia Cristiana, imparando gli esfetti di lei da un prudentissimo barbaro di Scitta, chiamato Siluto, ilqual sentendosi vicino, a morte, lasciando 80. siglinoli, quelli chiamò al letto, Es contal esempio li esortò alla pace, sacendosi portar un turcasso di saette, en quello porgendo à ciaschun de loro che le sfrezzate, i quali ricusar

do far quello gli pareua impossibile, egli trattele ad vna, ad vna tutte le spezzò, dicendogli sigli se starete vniti cost vi renderete superabili, ma se venirete à disunire cost facilmente sarete distrutti.

Ecco il caduceo ritornato da Apollo significato dall'antichità per la diuina sapienza, donato à Mercurio inteso, per l'omana prudenza, et eloquenza, per segno di gratitudine del quale, egli gli offerisce la lira, presa per il diletto, Et l'allegrezza il che ci accenna, che la pace fu dalla diuina sapienza predetta, o a mortali donata, iquali le deun render grazie di concordi giubili, et di publiche feste, es onori, la qual fausta verga poi su da Mercurio di annodasi serpersi adornata, et arricchita, che ci danno ad intender, che la prudenza dalla natura deue aprender esempi di unione, i cui effetti si posson contemplar nella marauigliosa congiunzion di si astuti animali, i quali nell'Etropia (i cui dijerti, per l'inteso calor del Sole ne producon senza fine ) conuengon in tanta moltitudine, & frettamente congionti, che rassimiglian altissimi monti, onde furon da gli antichi sauj, per segno della pace in mezo i tumulti, & romori dell'arme in tal modo portati, per ridur con loro esempio gli animi irati alla naturale vnione, et pace.

L'innominato Academico Libero.

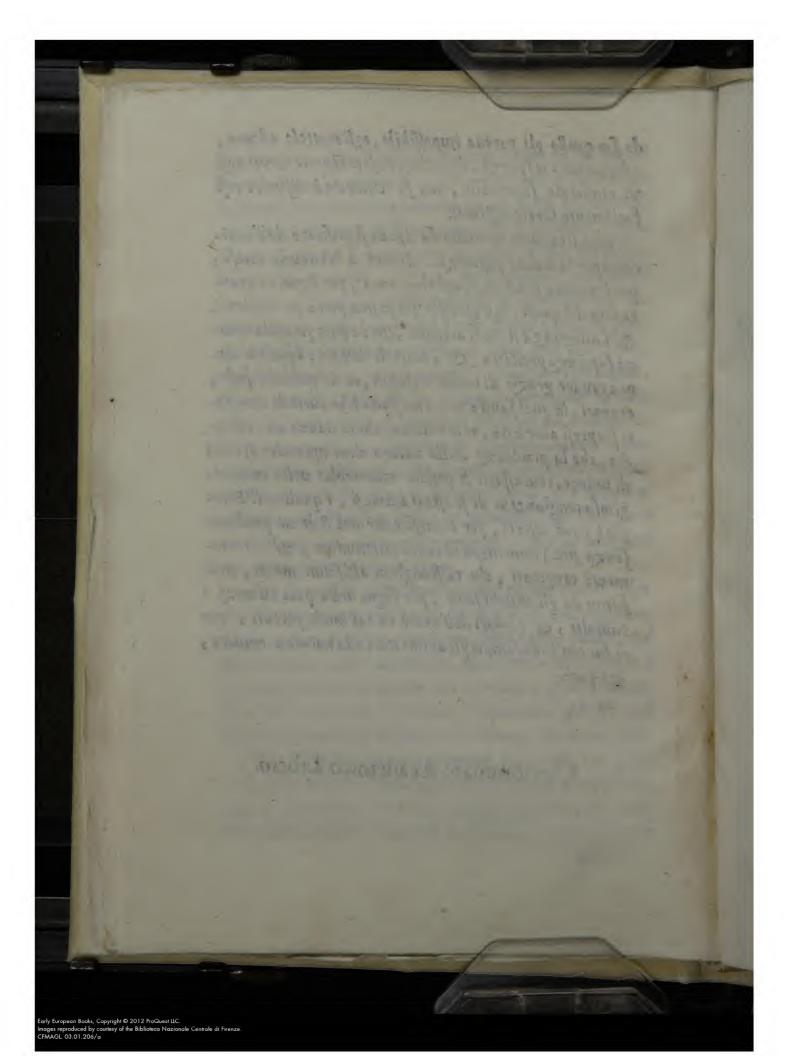

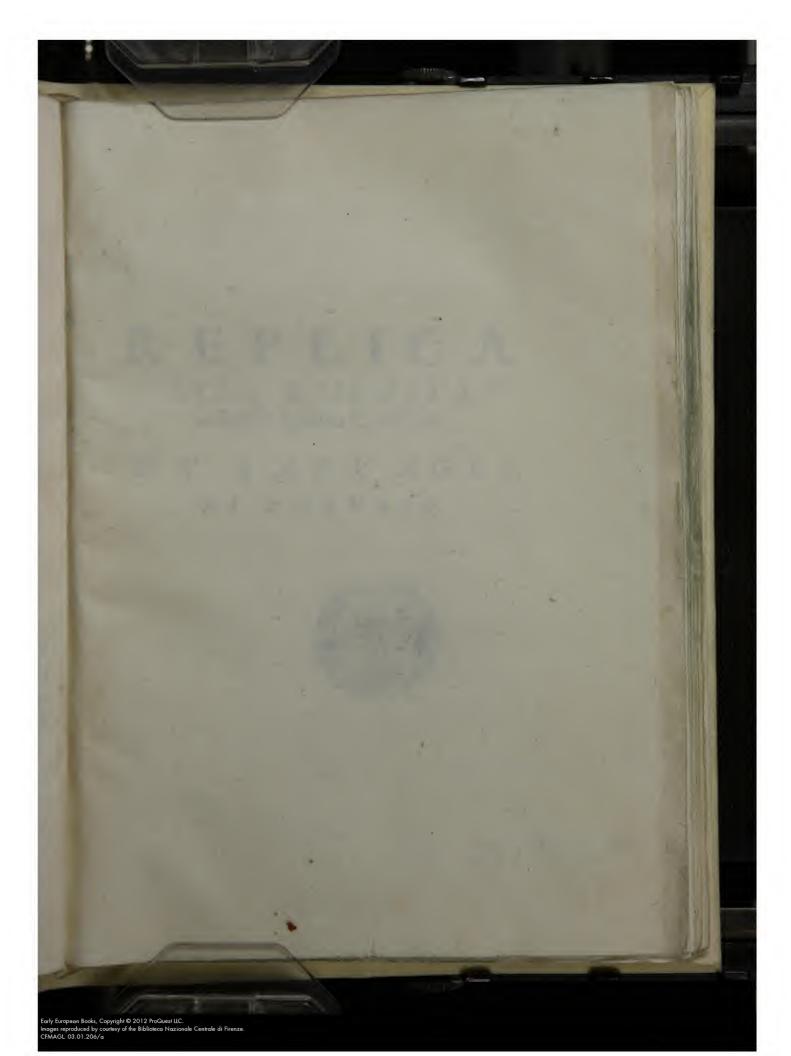

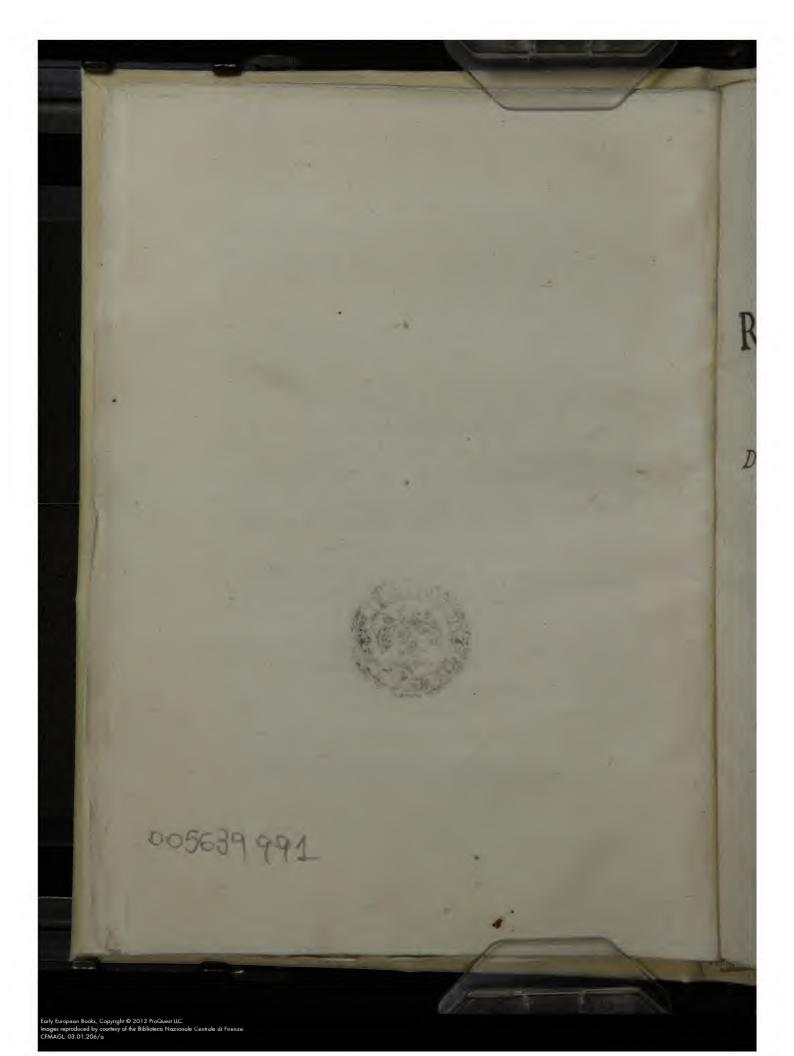